















Tingale 'quintile Pell' L Amilia mine vince direction

## RAPPRESENTATIONE DISANTO LORENZO

MARTIRE

Nuouamente Ristampata.







## L'Angelo Annuntia la Festa.

fiate venuti per voler vedere cosa che'l vostro desider contenti, a qualche bello, & honesto piacere schiffando gl'altri dubbiosi accidenti, el Crocifisso, & chi cerca il battesimo che fan l'huomo in peccato cadere ivi conforto da Dio qui Venuto dalla lua parte tutti vi faluto.

& quato più gli piace chi a in dispetto el tuo consiglio maturo, e sincero la carne propria, che per lo suo amore sin che'l tutto dispenga il maladetto lasciadol modo cieco, e pien d'errore, che si chiamaua Vicario di Christo come a San Sisto, e Lorenze vedrete come al presente si sa chiamar Sisto.

ma, e di Decio Imperadore si par- douian l'aiuto delli dei inuocare ni, e famiglia va a visitare Decto però su presto fatte congregare Imperadore, & dice.

Andiano o baron miei a visitare l'Imperador al luo magno palazzo si come gl'altri giorni soglion fare per dargli spasso allegreza, e solazzo ii che fate al presente ragunare qui trobetti, il famiglio, & il ragazzo, andiam'nora che si sarà leuato da ripolarli com'egli è vlato.

Valeriano Prefetto giunto al palazzo vilita l'Imperadore. O principe supremo, e serenissimo Celar Augusto Decio nominato Signor lopra i Signori eccelletulimo, Gioue conserui il tuo felice stato contra i nimici tuoi vittoriolissimo sempre ti facci, e come sei V sato dimo frar voglia tua virtù sourana e per seguir la ria setta Christiana.

Laqual se tutto vuoi diradicare si che di lor più ricordo non sia Diuoti Christian, che qui presenti conuien che'l Papa sor sacci pigliare Sisto chiamato, & la sua compagnia per torza gli farai sacrificare agi'ldol nostri, & rinegar Maria finche tutto si spega il Christianesimo

ecio t

brade

Christ

napri

Oil COL

losten

come

an lolt

Christo

ate par

Mulcru

wquel

Falic

nop

re noll

wo pa!

illeiche

perame

mza te

121111111

murin

lara lemi

Majoria

chino

lu car

Silto

Deciorisponde a Valeriano. O buon Valerian degno, e perfetto Costor vi mostreran quanto sia accetto di Roma, e nostro sacro imperio, all'alto Dio chi el serue di buon core seguir voglian co ogni nostro effetto, ogni martir a lui gli par diletto, seme Christian dilcelco da quel Piero se attenti con buon cor tutti starete. Ma perche prima in ciascuno affare Valeriano ch'era Frefetto di Ro- nanzi si dia principio a nessun atto te dal palazzo suo, e co' suoi baro- senz'al qual nulla mai venne ben fatto 1 Sacerdotial Tempio, e ciaicun atto Elbmmo che si richiede, faccin sacrifitio potattenda ciascuno al suo offitio.

Hora i Sacerdoti parati a l'vsanza degl'infideli, fanno lacrifitio al Tepio di Gioue in prefenza dell'Imperado re,& di tutta la Baronia, ma mentre che si mettono a ordine al sacrifitio San Silto Papa hauendo preientito la perfecutione che Decio, & Vale riano Voleuano fare di tutti li Chri stiani ragunò tutto il Clero suo do- Obuoni u'era Felicissimo, & Agabito suo Richen Diaconi, & confortandoglicon pa Mio II tienza a lostenere ogni martirio per apuro Gielu Chrisio, cosi dicano.

Cari fratelli in Christo, e figliuol miei Agabito perfetto, e Felicissimo sentito credo harete quanti rei tormenti cerca dare il crudelissimo

Decio

Decio tiranno accio che i falsi dei lor adoriam, e neghiamo il santissimo Christo Giesù Vero figliuol di Dio ipiglies ma prima vo morir, che negarlo io. npagan Coti conforto ciaschedun di Voi a iostener ogni crudel martire si come tanti fanti innanzi a voi battelin han sostenuto per voler seguire Christo Giesù, e discepou suoi Tlano, state parati cialcuno a patire perfetto ogni crudel tormeto aipro, & attroce apeno, per quel che ci coperò in su la Croce. cotesto non intendo mai di fare Aro effen

Ilia

Maria

lincero

malada

quelPa

li Christ

mar Sulto

no affare

uffun atto

10 care

egare

2011

office.

l'vfanzad.

tio al Tepu

Impurado

ma menti:

al lacrific

prelentiti

o, & Vale

acti li Chri

to food.

abito lie,

gliconf.

artirio p

101 mies

10

Aimo lec 10

ne ben fan

alcun atto

no piangendo, e folpirando. Padre nostro santissimo, e clemente vero pastor della Chrittiana gregge, tu sei che la gouerni ottimamente, tu ci ammaeitri nella fanta legge senza te padre non possian niente la tua fanta virtù ci guida, e regge, dunque lenza te padre oue n'andremo miseri noi, ohime come faremo.

Sisto a' discepoli risponde. El sommo Redenror noltro pietolo sarà sempre con Voi figuuol diletti, egl'è possente, & milericordiolo, la gloria eterna dona a gli luoi eletti, & fortivifara nel paurolo d'ogni colpa, e dal mondo fallace disciolti a uoi dara l'eterna pace.

Decio Imperidice a Valeriano. Poi che gi'd fatto il fanto facrifitio o buon Valerian degno, e perfetto fache per virtu toa, St del tuo officio Sisto menaco sia nel mio conspetto a purgar la fua ifamia, e prauo inditio chi ho corra di lui fa quel ch'o detto.

Valeriano al caualier dice. su caualier sa che metta ad chetto senza tardar lo imperial precetto

Hora con prestezza il caualier co birri pigliato Sisto insieme co Fe licissimo, & Agabito, & apprelen tali innanzia Decio imperadore, ilqual dice a Sisto.

O vecchierello i tivo configliare per la falute tua, & di tuo gregge ch'a nostriduvoglia sacrificare & che rinieghi la christiana legge.

Sisto risponde a Decio. Falicissimo, & Agabito rispondo- i vo sacrificare a quel che regge la terra il cicio V er figliuol di Dio Christo Giesù perfetto signor mio. Decio dice a Sisto.

Deh vogli leguitar il mio configlio accionon pera tu con tutti i tuoi le nol faraiti veggo in periglio, si grande intrar, che guai a tutti voi

Silto a Decipriliponde. el lomo padre eterno, el fanto figlio, con lo Spirito Santo aiuta nopelar a cui ho lempre in Santa Trinitate offerte hotie pure immaculate.

Decioa Valeriano Prefetto, & a caualieri.

Po ch'io veggio il pesier solle indurato aspro tormento se pria mondi, e netti in questo vecchio, e non gioua parole nel tempio presso sia rappresantato dello Dio Marte, e se quiui non vuole sacrificare a lui sia incarcerato nella prigion di Marmétin che suole eiter ficuro luogo a ritenerlo si chea mia posta il posta riauerlo.

E detto questo il canaliere con la famiglia prendo lo Sisto con i diicepoli, e menandogli al tempio d. Marte, e quiui dice al caualier a Sifto cofi.

Se

Se vuoi la gratia dello Imperadore con questi tuoi leguaci, e la starac e scampar te dalla morte crudele fasacrafitio a Marte di buon core a nostri du permetti esser fedele. Sisto riiponde. o insensati ctechi, e pien d'errore a Vostri falsi dei sacrificare non mi farete il mio Gjesù lasciare. Ma voi meschin dal demon acceccati ch' aadorate li dii biigiardi, e vani, che son di pietra, o legno lauorati e muti, e fordi, e ciechi, e le lor mani e piè, e' lor membri insensati ienza parlar, e ion peggio, che cant fimilitiono a quel'che fatti gl'hanno guara color che in lor si fideranno El vero Dio la fonima deitate, e fol colti, che'l fecolo creaone cielo, e la terra, e le cofe animate da lui fur fatte, e sol fu che fermone la carne nostra, eper la sua bontade l'anime eterne nel corpo ipirone dunque chi a lui creder non uorrane Peròfigliuol di Dioda lui creati da lui dicesi, e sol da lui venuti tognate alla sua fedt. & battezati c lalciate andar gl'idoli ciechi, e muti de da tiranni farete stratiati con termenti, ogn'vn diuolimuti flate pur forti, & la virtù luperna I jimmortal vi fara in vita eterna. El caualier dice a' compagni. Costui sia fermo in sua opinione non che di quella e fi voglia mutare ma egil aletta alla sua religione quanti ne può, & cerca d'annullare

la legge nostia, e però lui in prigione

come imposto ci fu si vuol cacciare

quanto all'imperador noltro parae. Mentre che San Silto è inchato alla prigione San Lorenzo abbattendosi, e vedendolo dice a San. Silto coli. Ishar mas madi un

credendo, latei il dolce: e pigli il fele Ohime Santo padre oue ne vai fenza il tuo figlio che cotanto amalti o Santo Sacerdote oue Itarai senza il Diacon tuo che l'ordinasti padre perfetto tu lai ben che mai ienza'l ministro tuo sacrificasti, ohune padre perche m'abbandoni hat tu veduto in me modi non buoni. Se tu per tuo ministro m'hai eletto perche munteghich'io venga insieme a sparger teço il sague, e che suggetto leguel Signor qual riverifce, & teme l'hauere il suo discepol in dispetto, nuoce al maeltro onde ipesso ne geme dunque padre benigno non!lasciare Lorenzo tuo, deh non l'abandonare. Abram offerse il suo figliuolo a Dio per lacrifitio, o per primo paltore l'anima e'l corpo insieme perderane. Innanzi a se mandò al martir rio Stefan Diacon suo a tanto horrore diquelto n'acquiltò che martir pio meritò nominarfi, e per lo amore che tu padre benigno m'hai mostrato deh offera coltui ch'hai alleuato. Si che ficuri el buon padre il figliuolo infieme in vn medefimo tormento morian di pari, & in vn martir solo di questa voglia confumar mi iento po racquiltar con seco il ionimo polo la degna palma nel facro conuento del paradilo insieme accompagnati a possedere il regno de beati.

Santo Silto dice a San Lorenzo.

Io

Pen

Le

do

VI

eq

tra

có

SIC

Lasc

elt

COL

ne

div

cen

del

dal

06

di

tre

de

chi

lib

lo no ti vo lasciar figliuol mio buono, Se tu creder vorrai nel mio Signore: e non creder giamai che t'abbandoni Christo Giesù, e pigliate il Battesimo ma sendo vecchio debil quanto i sono, liberata sarai d'ogni dolore leggier battaglia, & assai minor doni : se viuerai secondo el Christianesimo riceuer debbo, ma'l superno trono riferba gran trionfi, e maggior doni perche maggior battaglie sosterrai, eosi gloria maggior ne acquisterai. Però il tuo pianto omai racchetterai Lorenzo mio, e fa che tu sia forte. doppo tre giorni tu mi seguirai vittoriolo dalla crudel morte equesto spatio si confa assai tra'l Sacerdote, e'l Cherico la sorte co qualche numer debb'esser mediata E prendi questo telo che tu vedi si che cialcuna fia più essaltata. Lascioti tutta la mia hereditate el tesor della Chiesa ilqual dispensa come parrà alla tua volontate ne' poueri di Dio, & alla mensa di vita eterna larà duplicate cento per vno, e non far più difensa del mio patir, che quado Elia si sciolse dal suo Liseo la virtù non gli tolse.

16

4130

njeni

abbut

1 2 JUL

annala

naiti

done

DLOM

unfleme

uggettu

petto,

n: geme

alciare

ndonare.

12 DIO

CIT

tir pio nore

uato.

mento

tir 10 0

mo poli

nuento 1

agnati

orenzi

10

E detto quello gli da le chiaur del te Peramor di Giesu in caritate foro, & vanne in prigione, e San la limofina fanta prenderete Lorenzo piglia il tesoro, & certi che'l Papa Sisto nella hereditate monte Cellio in casa Cirica vedo-calcastel di Canao le mie pedate ua doue erauo molti Christiani al- far-mi conuien in pace rimanete quale Cirica dice.

O scruo di Giesu pien di pietade di questa poueretta che vndici anni stei col mio sposo, e po inuiduitate trentadue sono stata in questi panni na a tutti, & dice. i sono afflitta dalla infermitate chi non posso trouar alcun riposo priego eiascun di voi che seder giù libera me pel tuo Giesù pietolo , 19 - li degni porre, & con divoto core

Cirica risponde. Lorenzo fanto, io credo di buon core nel tuo Signore, come tu medesimo

Allhora Lorenzo batteza, edice. dunque nel nome suo sia battezata eda ogni malor fia liberata.

E detto questo gli da V no telo, che 1erbi perche vuole a quegli Christiani che vi sono lauargli i piedi edice.

nelle tue man lo serba tanto ch'io a tutti quanti costorgli lauo i piedi come giusti, & fedel serus di Dio questo comandamento a suoi heredi lascid Giesù Signor benigno, e pio che lun Christiano all'altro i pie lauassi e lun dell'altro el pondo spoportassi.

Lauati, & bacciati a tutti li piedida

loro la limofina, edice. panni, & altre cose, & vanne al sua m'ha lasciato, e come intenderete in cala di Narciflou voglio andare & i Christian che vi son vo visitare Parteli San Lorenzo, & va in cala di Narcisso, & giunto da la limosi-

La pace del Signor Christo Giesù del duel del capo, e dami tanti affanni fra con voi sempre, & per lo suo amore San Lorenzo risponde. Il all all dame y og li essen lauato, che più

Rappresentatione di S. Lorenzo.

lo meritate, ma'l nostro Signore Giesù benigno supplisca al disetto di me, & doni a voi merto pertetto. Prendete in carità con diuotione questa santa elemosina, & orate col cor contritto, & la confessione, ch'ogni colpa commessa spesso fate,

& tu Crescentio intendi il miosermo se tu credessi nella Trinitade Padre, & Figliuolo, e lo Spirito Santo che son disposto volere vbbidire di render lume a te mi dare vanto

Crescentio risponde.

O me seruo di Dio deh non guardare al mio peccato quale è infinito con le tue man mi vogli battezzare

S. Lorenzo ginocchioni dice. o Signor mio Giesù non riguardare a nostre colpe, el mio priego esaudito sia hor da te, & come'l cieco nato cosi Crescentio sia ralluminato

Ji minato lieto s'inginocchia, & pigliate della Chiela i fanti frutti dice.

Gratie ti rendo, d Signor de' Signori Christo Giesù vero figlinol di Lio, che senza bauer rispetto a' miei errori tu ni'hai ralluminato, o Signor pio.

S. Lorenzo si parte, e dice. o cari fratei miei ciascuno adori per Santo Sisto che'l tiranno rio con grade spatio ritiene in priogione Andate presto e Sisto mi menate

a Dio vi lascio, & siate in oratione. molti Christiani, e tra loro Giusti- e's'è mutato, e s'egli ha lasciate

quale Lorenzo saluta tutti, edice. Christo Giesu di Dio figliuol benigno la pace sua vi doni a tutti quanti o buon Giustino, è Sacerdote degno daministrare i sacrifici santi ordinato da Sisto, e ben che degno. a tale officio i mi cono co auanti Poi si v'olge a Crescentio cieco, ch'io ad altro atteda vi vorrei pregare (ne che mi lasciate a tutti i piè lauare.

no

lam

latu

Quai

din

mg

coli

late

Ecco

åt

div

Ch

int

Giustino a S. Lorenzo rilponde. Fa quel che vuoi, o Lorenzo perfetto giusta mia possa ogni diuin precetto dal buon Giesù la dottrina leguire e poi ti vò lauar con puro effetto in prima che da noi t'habbi a partire,

San Lorenzo dice cosi. acciò ch'io sia degl'occhi mia guarito Cotento so Giustino a quel che chiedi hor sù ciascun di voi mi porga i piedi.

E come ha lauato i piedi Giustino gli laua a lui, poi S. Lorenzo piglia comiato, dando prima loro la limosina, & dice.

Edetto questo fa il iegno della A tepadre Giustino, & gl'altri tutti Croce lo allumina Creicentio ra- quato più posso Lorezo raccomando, a voi gli dono, & stribuilco, & spando a Santo Sisto ch'io lasciai con lutti vo' ritornar con fretta caminando perch'io temo dello Imperadore morir nol faccia per più mio dolore.

In questo mezo Decio Imperado re comanda, che Sisto gli sia mo nato, & dice.

co'discepolision dalla prigione E detto questo se parte, & va nel qui nel cospetto mio l'appresentate castello di Patritio doue trova ch'io intendo di saper se d'oppinione no prete ordinato da San Sisto al- sue fantasie, & s'egli ha intentione tegutt

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

PALATINO E.6.7.56.VI.1

Reguir la fua fallace fe Christiana laqual noi riputiam ria falsa, & vana. Sisto con furia è menato a Decio

elquale gli dice.

I non vo più con teco viar parole via bisogna con fatti dimostrarti l'error tuo, & se gl'è come suo le l'animo tuo bisogna apparechiarti alla mente crudel, & la tua fole opinion farà mal capitarti.

Sisto risponde a Decio; & a Va

Icei

no

00

10

gari

ide.

etto

ctto

rtire,

chied

piedi.

instino

ro la ly

mm

mando

[pando utti

ttl

ndo

21(

olore

perado

fiz mo

tate

nions

ULE

la morte mi sarà vita eternale la tua sempre iara pena infernale. Valeriano dice a Decio.

Quanto si credon di viuer costoto; che gl'infernal tormeti ci ha permesso presto menati sien senza dimoro di nuouo allo dio Marte, & li appresso inginocchiato ciaschedun di loro faccin per forza facrificio espresso

Decio turto infiammato dice. cosi si segua, & se non voglion fare la testa a tutti tre fate tagliare.

Imperadore sono di fatto Sisto, Agabito con Felicissimo menati tused'hauerlo, eti sie presentato al Tempio di Marte, & quiui San to Sisto sa oratione a Dio, e sa ro- dou'io lo tengo a tua petitione. uinare il Tempio, & dice così.

Ecco gl'Idoli vostri muti, e vani di pietra a' quali voi melchin credete & tutti vi morrete come cani di vita eterna il ben vi perderete.

San Sisto singinocchia, & dice. Christo figliuol di Dio viuo rispiani in terra, e guaffi in te ogni parere dalla sua gran potentia sia disfatto

Edetto questo il Templo roulina tutto!, & della rouina escono diauoli gridando, & Sisto co' Disce polisono menati a decolarsi Lorenzo gli vede, & dice a Sisto.

Deh no mi abbandonar o Padre Santo. perch'io ho speso il tesor che mi desti-& ho fatto con fede tanto quanto come tu padre buon mi commetesti.

Partemio vno de' baroni dell'Ime peradore Tribuno della plebe dice a' Caualieri che piglino Lorezo pigliate con furor costui, che tanto contrario ce, hor fiate a questo presti nella carcere mia il metterete domania Decio lo presenterete.

Decollati, che sono Sisto, e discepoli vegono certi fedeli Christia. ni,& seppeliscono i corpi loro, & fatto questo Partemio Tribuno va all'Imperadore, & dice.

O sacro Imperador vittorioso Cefar Augusto Deciosia auisato che'l tesor della Chiesa che nasco'o Data questa crudel sententia dallo tiene vn Lorezo da christian chiamate io l'ho in prigione, e le desiderose & farollo menar dalla prigione

Deciorilponde a Partemio. Allegro son di quel che detto m'hai obuon Partemio, e tutto ho be intelo tu coa prestezza per lui manderai ch'iovo' intender quato egi ha offeso la legge nostra, & tu Partemio sai se gli Dei nostri ha sempre vilipeso maivogl'hor che ci renda il teso o che tiene occulto della Chiesalo o.

A Segue

Segue, e fa ordinare il sacrificio a che à Decio Imperador sia consegnato Gioue loro Dio, e dice a Sacerdo- tu ne sarai da lui ben meritato. - ticofi.

In quelto mezo, ò facri Sacerdoti per osseruar la nostra legge antica, fate ordinar faccificii deuoti allo Dio Giouea cui laude si dica ciò che si può, sì che adempia i voti di noi suoi serui, & contro alla nimica credo spiare doue tien nascola letta Christiana, & donici vittoria a nostro gran trionfo, e somma gloria. che Sisto gli lasciò Vescouo loro.

E fatto il lacrificio Lorenzo è menato a Decio ilquale dice a Lorenzo coli.

Dimmi presto Lorenzo, oue tu hai el tesor della Chiesa che hai hauuto da Sisto, equanto, equel che fatto n'hai chepel pianto, edolor iono accecate tu non rispondi, & par che tu sia muto dimelo presto, & sedir nol Vorrai dell'error tuo i ti faro pentuto tu stai pur cheto, & non par dica attene esser Volessi nel suo nome pio, se non mel di ne patirai le pene.

e10 trato dicea Valeriano. Prendi costui Valeriano prefetto fa che'l telor della Chiefa ti mostri poi fallo facrificar a ogni effetto

colla lua riuerenza a gli Dernostri & ie nol V orrà far con suo dispetto ja che per forza il suo error gli mostri donque per lo suo amor sia consolata le ciò uon giouerà gli daren morte.

Valeriano dice a Hipolito Vica- e foi di questa gratia fammi dono.

rio dell'Imperadore. Hipolito vicar del lacro Impero prendi coltui in prigion lo terrai con gl'altri di lua letta, e con mistero e con buon modi come far faprai ingegnati laper da lui il Vero del gran telor ch'egli ha, & sel farai

1 Cl

Crec

full

80

CO

ecl

nel,

fara

locic

COU

Giel

che

echo

pert

all'al

ein

Oben

0 GI

tum

per!

1 ch

rall

fia di

gior

loti

Hipolito risponde a Valeriano. Quel che comanda a me Valeriano farò pur ch'io mi creda di far cola (no che piaccia al nostro Imperador souranon parrà quelta pena faticola, & da Lorenzo di cheto, & di piano la facultà della Chiesa, e'l teloco

> Lorenzo messo in prigione douc iono molti altri, fra quali è Lucillo accecato per lo pianto, che faceua, & dice a Lorenzo cosi.

Milericordia di me figliuol di Dio,

Lorcuzo rilpondea Lucillo. se tu credessi con tutto il desio nel mio Signor Giesù, e battezzato da lui saresti in tutto alluminato San Lorenzo sta pur cheto, e De- de gl'occhi corporali, & della mente perche gl'è vero Dio onnipotente

Lucillo rilponde a Lorenzo. La voglia mia Lorenzo è sempre stata di leruir à Giesù Signor Verace. & che la mente mia sia illuminata sol di colui, che gli può dar la pace con martir aspri, & tormentarlo sorte per tequesta mia voglia, & seti piace Voglimi battezzar Lorenzo buono

Lorenzo a Lucillo.

Dapoi ch'io veggio la tua intentione esser disposta d'esser buon Christiano risponder ti conuien al mio sermone com'io ti narrerò di mano in maro creditu buon Lucillo in tre perione della Trinità Santa, intendi sano

CIOS

cioè Padre, & Figliuol, & Spirto Santo i ti prometto Hippolito montrare Lucillo risponde a Lorenzo.

i credo come tu di tutto quanto. Lorenzo, e Lucillo.

nam

10.

la (no

lour.

ane

0

: dave

Lucillo

taceua,

Cecati

zzate

menta

: frata

1412

pace

101313

ti place

0000

10.

LIOUG

istial 6

TOU

210

10.16

CIO

Credi che Giesu Christo passionato fusse per noi, & morto, & seppellito & che sia il terzo di risuscitato col proprio corpo, e viuo in ciel falito, e che cialcun da lui fia giudicato nel fin del mondo quando riunito saranno i corpi con l'anime a tutti & fien col fuoco i secoli distrutti,

Lucillo a Lorenzo.

lo credo ciò ehe dici veramente con pura fede lenza dubitare

Lorenzo fa oratione, & dice Gielu pietolo ti prego humilmente che vogli l'Oration nostra accettare e che'l lume del corpo, & della mente Io ho V eduto di fanti Innocenti per tua milericordia Vogli dare all'alma insieme a gli occhi di Lucillo e fra gli eletti tuoi voglia a sortillo

apre gl'occhi, e co allegrezza dice.

O benedetto Dio Signor eterno o Gielu Christo nostro Redentore tu ma' ralluminato, o Re superno per le man di Lorenzo, & il suo amore il che prima ero cieco, e chiaro scerno ralluminato io hò la mente, e'l core sia dunque sepre Signor benignissimo Hippolito sa presto, & con surore glorificato il tuo nome lantislimo.

Hippolito va alla prigione, & amicheuolmente conforta Lorenzoa

manifestare il tesoro.

lo ti saprei Lorenzo consigliare per lo tuo meglio che'l tesor qual'hai tu lo volesii a Decio presentare se questo fai liberato sarai.

Lorenzo a Hippolito.

l'eterna vita, e'l tesor se vorrai creder nel Padre eterno, & vero Dio, figliuol diletto, e Spirto, Santo, e Dio.

Hippolito a Lorenzo.

Se tu mostrassi a me con veri fatti ciò che prometti i farci quel che chiedi

Lorenzo a Hippolito... lascia gl'Idoli tuoi ciechi, e matti e condiuotion a gli miei piedi tu t'inginocchierai, & con quegliatti diuoti quanto più puoi perdono chiedi d'ogni tuo fallo a Dio con diuotione a lui farai diuota oratione

Hippolito s'inginocchia, & fa oratione, & in mentre che adora per re uelatrone vede molte anime di ian ti in gloria, e però dice a Lorenzo.

l'anime liete in Dio tutti godere però ti prego, che tu acconienti che tutta la mia casa habbi a sapere E detto questo lo battezza, e subito questa dolcezza, e da te qui presenti tutti sian battezzati, si che hauere possiam l'eterna gloria al somo trono

> Lorenzo risponde, dice. (no. sia fatto quel che vuoi Hippolito buo-Come Hippolito s'e battezzato,&

la famiglia sua egli ritorna al palazzo a cui Valeriano dice.

Lorenzo fia a noi rapprelentato

Hippolito torna a Lorenzo. dalla parte di Decio Imperadore & di Valerian me comandato che a lui ti meni, e per fuggire errore d'esser ripreso fa che sia parato

Lorenzo a Lucillo. andianne pur che s'apparecchia gloria ame, & polate con gran vittoria.

Valeriano a Lorenzo. Pongiù la pertinaccia tua hormai dacci il telor che noi sappian di certo che appresso di te nascoso l'hai

Lorenzo risponde. il tesor vero vi sara offerto se di tre di lo spatio mi farai cel mostrerò si come t'ho proferto

Valeriano a Lorenzo. fotto la tua promessa a te sia dato ere giorni chel tesor ci habbi mostrato

Valeriano a Decio. D facra maestà i hò concesso tre giorni solo a Lorenzo di spatio a mostrarti il tesor ch'egli à promesso diquesto fanne il voler nostro satio stiano a vedere le lo fauella adesso ma se ci gabba ne faremo stratio

Decio risponde a Valeriano. contento son questi tre giorni stare pur che questo tesor possa acquistare

Lorenzo si parte, e raguna molti poueri, & quelli mena a Decio, & maligni spirti dal Cielo scacciati dice Decio a Lorenzo, come lo percheda Dio si furno ribellati. Vede cosi.

Horsu Lorenzo dou'è il gran tesoro che tu ci promettesti appresentare infratre giorni senza alcun dimoro horlu caualo fuor non più indugiare

& dice.

Il tesor Ver di Dio, è in costore che per fortuna non può mai scemare el Fattor nieghi dogni creatura. Venite quà, o poueri di Dio

Vaieriano idegnato dice. Quest'è in Verita vn bel tesoro e chi d'esserne vago non volessi & in icambio d'ariento, & d'oro briccon cidai, epidocchi con eli

horsù Lorenzo non far più dimoro sacrisica a li Dei, e credi in essi riniega Christo, & se tu non farai aspri tormenti ne riceuerai.

Lorenzo a Decio, & Valeriano ri

21/21

p010

Gratie

che III

tralil

ma tu

pena C

conla

polto

ognii

m

Sea' no

ognir

nel tu

conpe

miler

queste

però ci

diate

Sequel

dirace

fmili

diang

que'c

nelci degni

ELYCO

D

sponde.

O me mileri voi perche accecare tanto dal demon fallo Vi lassate ch'ha lui vogliate facrificio fare el vero Dio melchin voi rinegate io sempre intendo volere adorare quel solo Dio, quella soma bontate che fu dell'vniuerlo creatore a lui sempre sia laude gloria, e honore

Decio a Lorenzo. Chièquesto tuo Dio, che fattor fue di quante cole, quante tu l'appelli

Lorenzo dice. egl'è Dio Padredi Christo Giesne (li che fermo il Ciel'tra acque, e gl'vccel gl'animal brutti, el centro, che giue dell'abisso eternal con tuttiquelli

Segue Lorenzo.

Quest'è quel vero Dio, che co sue mani l'humanità creò a lui simile con ragion lomma, & intelletti fani formola ornata nobile, e gentile Lorenzo mostrai poueria Decio ma vostri falsi dii bugiardi, & vani da gl'huomini fatti di materia Vile come voi ch'io adori la loro sozzura

Decio irato dice.

quest'è quel gran tesor ch'ho cela'io Horsu pigliate lui poi che gl'è tanto prosontuolo ch'egli nostri dei ardisce bestemmiar, e tiensi vn santo spogliatel presto, e co gli scorpion rei fatte che sia battuto tutto, & infranto,

fi ch'el luo sangue versi insino a plei alla colonna ben legato, e stretto (to Fate presto costui sia incatenato pot ch'egli ha i nostri dei tutt'in dispet com'vn ribaldo poi che tanto ardite fruste che hanno in su gli nodi fer- sial tribunale in quel loco espedito ruzi ritorti a guisa di scorpioni, & questo Lorenzo quiui sia menato lui tormentato dice a Dio.

III OF

tite

onore

fue

esne (li

l'vccel

giue

elli

ati

ti.

ue mana

ri fani

112

rani

Vile

ZZUTA

anto

fanto

ionici

FIGURO,

Gratie ti rendo, o Signor mio eterno che mi conforti sì ch'eletto sia tra li tuoi ferui nel regno superno ma tu crudel tiranno in quella ria pena crudel del dolorolo inferno con la tua ria setta, e compagnia,

Decio dice a i manegoldi. nol tormentate più ma qui prelenti ogni ragion si recchi di tormenti

Recati quiui molti, & varii tormenti Decio a Lorenzo dice. Sea' nostri dii sacrificio non fai ogniragion di questi alpri tormenti nel tuo milero corpo lentirai con pene attroci crudeli, e cocenti

Lorenzo rilponde a Decio. misero sarai tu ch'io desiai queste viuande che tu mi presenti però ch'a mio trionfo elle laranno & a te pena eterna acquifteranno

Decio dice à Lorenzo. Se questi sono adunque gloria a voi diracci doue lon gl'altri profani fimili a te disposti acciò che noi dian questo cibo a tutt'i tuoi Christia-

Lorenzo a Decio. que' che tu cerchi ha dato, e nomi suoi nel ciel a Dio & tuo pensier son vani Hora misero can conoscer puoi degno non lei tiranno maladetto di veder solo il lor santo cospetto

catena legato come cane lo fame nare al Tempio di Gioue per farlo cossui ci scherna nol vedete voi

lacrificare, & dice. Hora San Lorenzo è battuto con è nel Tempio di Gioue apparecchiate dinanzia me chi vegha le vbidito i debbo esser da lui, & da sua setta a noi contraria, & iniqua maladetta.

Egionto al Tempio posto Decio a sedere in sul tribunale dice a Lorenzo coli.

Tutt'i Christian di tua maligna setta, è manifeito ch'io intendo purgare la città tutta accioche ella sia netto da questa scisma, & a sacrificare al sommo Gioue nostro hora t'assetta nel tesor che tu hai non ti fidare

Lorenzo risponde. nel mio tesor celeste io m'assicuro & le minaccie tue punto non curo. Decio irato di nuovo lo fa spoglia re, e con fruste il fa battere amara. mente, & dice.

Holtre qua prelto costui sia spogliato ignudo, e con le fruste ben serrate battutto forte, & sia si che bagnato tutto di langue sia & sil conciate in guila tal che sia ben gastigato d'ogni suo fallo, horsu non indugiate ch'io vo prouar se gli starà indurato nel luo folle pensier tanto ostinato.

I manigoldi lo legano, & battono, & Lorenzo dice a Decio, e chiaro può veder di quanto acquisto ha fatto nel mio corpo i martir tuoi Decio irato lo fariuestir, & con la sempre trionso nel nome di Christo

Decio irato dice. quant'egli è lieto baldanzolo, e trifto piastre di ferro cocente pigliate ardente, è forte al suo capo accostate.

Lorenzo tormentato dice a Dio. maggior battaglie ai da sostenere. O Signor mio Giesù, o Dio, o Dio dona V era fortezza al tuo buon feruo, son tormentato, & mai t'hò negat'io Signor Giest te confesso, & osservo

Decio a Lorenzo. lo ti conoico ben maluagio, erio magico incantator, & huom proteruo poiche de martir mia beffe ti fai tanti ne prouerrai, che tu morrai.

Segue Decio. chiamo testimon tutti gli Dei, che tu-farai alloro facrificio quanto cheno, con altri martir rei morir farotti con graue iupplicio

Lorenzo risponde. nel nome di Giesù non temerrei tuoi tormenti aspri, ne falso giudicio ta pur del corpo mio quel ehe ti pare ma l'alma mia non mi puoi maculare.

ra, & dice. וווכוונגי,פני חובכ.

Con palle impiombate sia percosso tutto il corpo, e li luoi membri guaffi Lorenzo a Dio

o Giesù mio Signor quanto più posso 10 ti ringratio, che tu m'aiutassi sempre in ogni mio calo prima mosso tu sei il mio loccorio, & u degnasti hor più che mai tu mi fai patiente in modo tal che'l cor gra gaudio sete.

. Segue Lorenzo orando. E se piacesse a tua somma bontate che lo spirito mio si disciolgesse da questo corpo, & in sua libertato d'alma tornassi a te,& che dimessi mi neno in gran diletti in puritate tra li moi ianti mi goda con effilo te ne prego le gl'è in tuo potere Vno Angelo appare, & dicegli.

Decio V dendo la voce dell'Angelo, & non lo vedendo, dice cosi al popolo.

8:13

put

D

Id

Ohime

Offant

da hei

cogia

10010

CACAT

a Lore

Tutte !!

Chagos

TELLIS C

19.01

Mar

Hipp

to

HI

PULL

Ro

O cittadin Roman prudenti, & buoni vdisti voi la consolatione ch'a questo incantor fanno i demoni vedete quanta egli hà giuritione la legge nostra, che con prieghi, o doni ne per tormenti a nostra intentione possiam reccarlo, & però sia percosso ço li scarpion di nuouo infino all'offo.

Lorenzo sendo di nuouo battuto lenza essere leuato dalla colonna

dice a Dio.

Onnipotente Dio, & sempiterno o Gicsù Christo figliuol di Maria sia benedetto il tuo nome in eterno la tua misericordia santa, & pia tanta mi doni, che non curi e sceherno Deciopiù si riscalda in nella cole- questi tormenti, anzi gran melodia sento nell'alma per tua gratia, & dono si che tuo seruidor più che mai sono

Hora vno Caualiere dello Imperadore chiamato Romano, per dono di Dio, hauendo compaffione agli strații fattia San Lorenzo, merito vedere vn'Angelo, che rafeiugaua le piaghe a San Lorenzo, e dice co-

si a San Lorenzo.

I veggo vn'huom bellissimo, & lucente con vn fazuol le tue piaghe alciugare in modo tal che non fi par niente che mai fusse percosso, onde pregare ti vo' Lorenzo, che'l fanto Battefirm' mi dia,e ch'io sia eletto al Christianesi-

Lorenzo risponde al Romano (mo fratel diletto ha Giesù laudato

che fra suo santi el tri t'ha chiamato. ecco servo di Dio ch'10 ho recato Segue Lorenzo al Romano. De dell'acqua in questo vaso inabolidaza . E pointi lo veggio tua mente disposta però di battezzarmi sia pregato a voler effer buon seruo di Dio di ch'io ho di questo somma desianza Lorenzo lo battezza, edice. aleruir Chrissa, e mettere in oblio nel nome della Trinita perfetta ognaitra colas', o haro mai sosta sia battezzato, e l'alma monda, e netta o pola alcuna del tormefito mio, (no Decio veduto il Romano batezsi ch'io feto to mi vegio amano a ma ztto dice a suoi cosi. 10 ti faro con le mie man christiano. Menate qua cotesto indemoniato Decio veduto il Romano conuer ches'ha lasciato suolger da costui tito, dice a Valeriano tutto adolo? raPoidreolge al Romano, edice. rato: mala markets meno miscroa teperch'hai turinegato Ohime non vedi tu Valeriano, in inostrisacro Dei, e non sameni che per incanti noi fian superati. hora tu credi pazzo imemorato. Porfivolgeal Romano, edice. Romano risponde a Decio coli : o franco caualier, o buon Romano, pazzo fei tu , icadoro colui. 10 13 sei tu fi stolto, che ci habblaffati le che morir volle incroce per faluarci quale lciocchezza, o penfiero infano e dal crudel inferno liberarci. del fiero lentumento t'han prillato Deció irato contro al Romano che tu vogli negar Gioue sourano dice. F co gl'altri dei, e vuoi farti Christiano. Tu pagherai la pena del tuo errore Romano risponde a Decio. ch'nan rinegato, e punito farat ma Veduto ho certo degno Imperatore, Decio si volge a Valeriano. che'l vero Dio e Giesù de' Christiani hor sù Valerian va con surore i eviddi l'Angel suo pien di splendore a costui il capo tagliar presto fai me a Lorenzo nettar con le sue manipoi fa venir a me quel traditore tutte le piaghe, e voi siate in errore che ne cagion di tanti affanni, e guai ch'adorate gli Dii bugiardi, evani chi vo di nuouo darli altri tormenti la vera detta, che tutto regge tanto che'al mio voleral fin contenti e solo Dio della Christiana legge, Il Romano è decapitato, e Loren Decio adolorato fa sciolgier dalzo fu prima menato alla prigione la colonna San Lorenzo, & rimehora Valeriano dice a Hippolito. narlo in prigione, edice. Hippolito vien qua, e con preflezza Leuatel di costi sia consegnato Lorenzo mena nel nostro conspetto a Hippolito che'l tenga a mia stanza Hippolito piangendo va alla pri-É come glie sciolto, & dato a im gione per Lorenzo; ilquale dice Hippolito, el Romano dice a Locoli a Hippolito. renzo coli. de non piager fratel piglia allegrezza

io vò a goder il regno benedetto;

l'An-

tolial

oni

oni

odoni

one

toffo

L'offo.

attuto

onna

ria

eherno

kdono

lono.

mpera-

r dono

me agis

merito

105404

100 CO-

lucente

ugar?

pro

112.101

0 (110

410

dia

di vita eterna in quell'ampia dolcezza &ostinato il veggio più che mat alqual fratello buon sei stato eletto, in questa notte il tormentate sie sta pur celato, & quando me vdirai ch'ogni dolor patisca pen:, : gant

E mentre che Lorenzo è menato s'egli sta duro in sua vo o ita scrocca. a Decio, & Decio dice a mani-

Horsu recate tutti gliffrumenti da tormenti dinanzi al tribunale:

Poi si Volge a San Lorenzo, che è gionto, & dice.

vieni Lorenzo, e sa che t'appresenti Gratie ti rendo, o Signo: gratioso dinanzi al seggio nostre Imperiaie pon giù la tua perfidia, edi che gente io prego te,o Giesù mio pieto:o tu sia disceso ci dirai, e quale sia la tua patria, & doue nato sia & non vícir della volonta mia

Lorenzo risponde à Decio. Quanto all'origin mio, dico che nato son nella spagna, ma poi su nutrito nell'alma Ro.na, e quiui amaestrato infin da piccolin con Dio vnito e sono vero Christian battezzato seguo'l Vangelo, & hovbbidito la lanra legge di Giesu perfetto hauendo i vostri dii falsi in dispetto.

Decio irato dice a Locenzo. Poi che conolco i pensier folli, e rei del tuo corduro, e non ti voi mutare ioti prometto per li nostri Dei ch'allor per forza, el ti bilogna fare el degno sacristitio, e intender dei quel ch'io ti narro, & il mio parlare, ie nol farai tutta la notte o cura ti farò tormentar con pena dura.

Lorenzo dice.

Mai non saranno oscur le notti mie ma nel sol lucer sempre le vedrai

Decto at manegoldi. poi che vai dietio alle tue fantafie

che io ti chiamerò tu ne verrai. poi gli romoete con ia li la bocca

Hore i manegoldi lo pigliano, & ipogliatolo, gli danno martori con fruste, scarp on, & palledi piombospoi contasti gli percuotono la borca, & San Lorenzo a Dio si volge, & dice.

pol

dal

lut

p011

Jacriti

11013

elcon

digtar che lac

[13 10 1]

HCOLD

Evoche

che I tu

ate grai

umio 5

havisto

bollnto

Christo

etralef

Doue for

dati far

16.1

Opazia

cheno

egran

qualin

ricorn

chela

Horf

leiti

hara

que

Dec

Seg

che mi coforti in questo mi) affanno per questi che battuto m'nanno, e fagli chiari, e per più mio rico o. che Gioue è vn demo pieno d'ingano si che dal tuo poter Signo: beato sia con suror quest'Idol saetato.

E detto questo, viene vna saetta dal Cielo, e fallo rouinare tutto in più pezi, onde Decio infuriato di cea Valeriano cosi.

Hai tu veduto quest'huom maladetto com'eglia desolato il nostro Dio torniamo al palazzo, o buo Prefetto, quiui dinanzi al degno seggio mio costui menato sia legato, le stretto come maluagio incantator, & rio disposto son col più crudel martire che puo tro arsi di farlo morire.

Decio con gl'altri torna al palaz-20, & quiui posto a sedere Decio Imperadore, dice a i manigoldi

Trouate vn letto di ferro construtto in forma d'vna grata, & per ripoto quest'nuom maligno vi sia sù codutto vedrenselsuo Giesu tanto pietoso

potra

potrà scampar che non sia tutto dal fuoco ardente questo malioio su trouate carbon, truouisi il suoco poi che gl'altri tormenti cura poco

mai

lic

8.171

) S.C.S

1 101000

glian), 8

OTLAI CL

CPU!

ghipercul

CONTRACT

gration

ILL ) affin

C:CISIG

Hanno,

110 110).

tho dingin

o.psato

actato.

E vnu laett

hare tuttou

infuruted

maladetto

no Dio

o Presetto

romio

retto

rin

lartife.

al palaz-

re Decid

lanizoldi

rutto

ipolo

codutio

:t010

11100

arc.

renzo spogliato, e messour opra a cui Decio dice.

Intendi hora Lo:enzo el parlar mio sacrifica a gli Dei con puro core

Lorenzo risponde a Decio. i vo lacrificare a Gielu pio el corpo mo, & l'anima in hodore di gran fuaurtà, & intend'io che lacrifitio grato al mio Signore sia lo spirito qui con tribulato il cor contritto in Dio humiliato.

Segue Lorenzo. E vo che lappi milero tiranno che i tuoi carboni a me son rafrigero a te graui tormenti ancor saranno il mio Signor Giesù nel quale spero ha visto ben che tuo martir no hanno che Decio crudo ha fatto tormentare possuto in me, anzi quel Signor vero, Lorenzo santo legato ad Vn legno Christo Giesù sempre i hò confessato e tra le fiamme ancor lo ringratiato.

Decio a Lorenzo. Doue son questi tormenti ch'a noi dati faranno con tanta arroganza Borenzo risponde.

o pazia vostra, o smemorati a voi che non vedete quanta consolanza e gran conforto i carbon tuoi quali non curo, e con gran baldanza ricorro sempre al mio Signor Giesue andiamo a far l'esequio sento, e pio che saluo mi farà da le man tue.

Decio a Lorenzo. Hor saren noi, o Lorenzo alla proua se i tuoi incanti più che i mia carboni haran pohanza, e V edrai se ti gioua questo tuo Dio con diuoti sermoni

Lorenzo a Decio risponde... la virtu del mio Dio sempre rinuoua fua gratia con ampli, e magni doni in modo tal ch'io non curo niente ' Trouata la grate di ferro, & Lo- i carbon tuoi, ne questa siama ardente

Segue Lorenzo a Decio. E tu crudel tiranno, poi che hai del corpo mio una parte arrostito fa uolger l'altta, e questa mangerai satia di me il tuo bestiale appetito

Lotenzo si Volgea Dio, edice. gratie vi rendo, o Signor più che mai, iempre da te sono stato elaudito poi che mi chiami a te Signore Iddio iempre riceui lo ipirito mio.

Come Santo Lorenzo è morto vno diuoto Christiano va a Santo Giustino prete, & dice.

O buon Giustino, o sacerdote degno con gran dolor ascolta il mio parlare e la cagion che a te piangendo vegno poi alla fine l'na fatto abbrucciare lopi'vna grata, e quiui gl'è transito corriamo donque che sia seppellito.

Giustino rilponde. O me meschin che nouelle son queste ohime Lorenzo perche ci hai lasciati nel cieco mondo fra tante tempeste & tu nel Ciel trionfi co' Beati in queli'eterno gaudio, horsù le veste, & l'altre cose sieno apparecchiate al suo corpo beato, o fratel mio.

E detto questo portano le Veste di zanto Lo: enzo, & acconcialo nel Cataletto, e portanlo alla sepoltura cantando diuotamente. Benedictus Dominus Deus

Israel, con tutto il Salmo intero Emesso il corpo suo nella sepolpoi Guitino veltito col Piniale tura l'Angelo da licenza, e dice. dice l'oratione di San Lorenzo. O tuttivoi che alla forma di Dio.

tio tribuisti tormentorum suorum ivostri cor sien tempre confermati

Oratione Sdianto Lorenzo. con le sue fante man fusti creati A nobis quæsumus omnipotens sprezzate'l corpo, e metrete in oblio Deus vitiorum nostrorum flam- el mondo traditor pien di peccati mas extinguere, qui Beato Lauren- con Giesu Christo Signor Sato, e pio, incendia superare per Christum Do- si che nel gaudio eterno ci troniamo, minum nostrum. Amen. con San Lorenzo, e licentia vi diamo.

## IL FINE.

In Fiorenza nella Condotta, 1606. Adistanza di Rassaello Grossi.







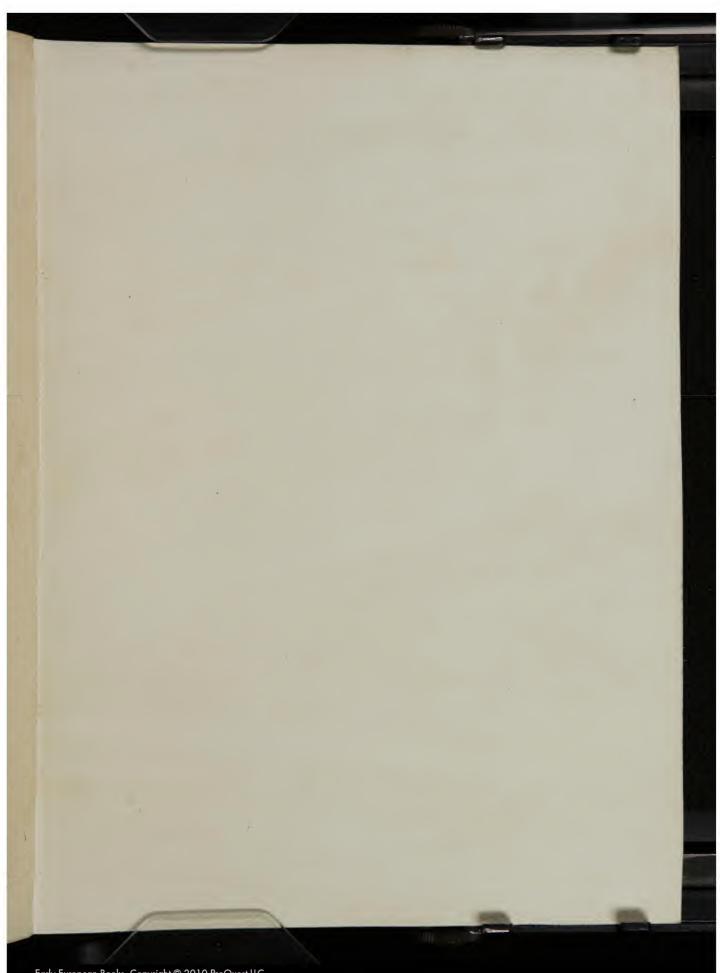